## Dei Sepolcri

di Ugo Foscolo

Edizione di riferimento: in *Letteratura italiana: testi e critica con lineamenti di storia letteraria*, a cura di Mario Pazzaglia, vol. II, Zanichelli, Bologna 1979

—————Letteratura italiana Einaudi

| All'ombra de cipressi e dentro l'urne     |    |
|-------------------------------------------|----|
| confortate di pianto è forse il sonno     |    |
| della morte men duro? Ove piú il Sole     |    |
| per me alla terra non fecondi questa      |    |
| bella d'erbe famiglia e d'animali,        | 5  |
| e quando vaghe di lusinghe innanzi        |    |
| a me non danzeran l'ore future,           |    |
| né da te, dolce amico, udrò piú il verso  |    |
| e la mesta armonia che lo governa,        |    |
| né piú nel cor mi parlerà lo spirto       | 10 |
| delle vergini Muse e dell'amore,          |    |
| unico spirto a mia vita raminga,          |    |
| qual fia ristoro a' dí perduti un sasso   |    |
| che distingua le mie dalle infinite       |    |
| ossa che in terra e in mar semina morte?  | 15 |
| Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,   |    |
| ultima Dea, fugge i sepolcri: e involve   |    |
| tutte cose l'obblio nella sua notte;      |    |
| e una forza operosa le affatica           |    |
| di moto in moto; e l'uomo e le sue tombe  | 20 |
| e l'estreme sembianze e le reliquie       |    |
| della terra e del ciel traveste il tempo. |    |
| Ma perché pria del tempo a sé il mortale  |    |
| invidierà l'illusïon che spento           |    |
| pur lo sofferma al limitar di Dite?       | 25 |
| Non vive ei forse anche sotterra, quando  |    |
| gli sarà muta l'armonia del giorno,       |    |
| se può destarla con soavi cure            |    |
| nella mente de' suoi? Celeste è questa    |    |
| corrispondenza d'amorosi sensi,           | 30 |
| celeste dote è negli umani; e spesso      |    |
| per lei si vive con l'amico estinto       |    |
| e l'estinto con noi, se pia la terra      |    |
| che lo raccolse infante e lo nutriva,     |    |
| nel suo grembo materno ultimo asilo       | 35 |
| porgendo, sacre le reliquie renda         |    |

dall'insultar de' nembi e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome. e di fiori odorata arbore amica le ceneri di molli ombre consoli. 40 Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna; e se pur mira dopo l'esequie, errar vede il suo spirto fra 'l compianto de' templi acherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale 45 del perdono d'Iddio: ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba ove né donna innamorata preghi, né passeggier solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi manda Natura. 50 Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor de' guardi pietosi, e il nome a' morti contende. E senza tomba giace il tuo sacerdote, o Talia, che a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro 55 con lungo amore, e t'appendea corone; e tu gli ornavi del tuo riso i canti che il lombardo pungean Sardanapalo, cui solo è dolce il muggito de' buoi che dagli antri abdüani e dal Ticino 60 lo fan d'ozi beato e di vivande. O bella Musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, fra queste piante ov'io siedo e sospiro il mio tetto materno. E tu venivi 65 e sorridevi a lui sotto quel tiglio ch'or con dimesse frondi va fremendo perché non copre, o Dea, l'urna del vecchio cui già di calma era cortese e d'ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi 70 vagolando, ove dorma il sacro capo del tuo Parini? A lui non ombre pose

| tra le sue mura la citta, lasciva           |     |
|---------------------------------------------|-----|
| d'evirati cantori allettatrice,             |     |
| non pietra, non parola; e forse l'ossa      | 75  |
| col mozzo capo gl'insanguina il ladro       |     |
| che lasciò sul patibolo i delitti.          |     |
| Senti raspar fra le macerie e i bronchi     |     |
| la derelitta cagna ramingando               |     |
| su le fosse e famelica ululando;            | 80  |
| e uscir del teschio, ove fuggia la luna,    |     |
| l'úpupa, e svolazzar su per le croci        |     |
| sparse per la funerëa campagna              |     |
| e l'immonda accusar col luttüoso            |     |
| singulto i rai di che son pie le stelle     | 85  |
| alle obblïate sepolture. Indarno            |     |
| sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade        |     |
| dalla squallida notte. Ahi! su gli estinti  |     |
| non sorge fiore, ove non sia d'umane        |     |
| lodi onorato e d'amoroso pianto.            | 90  |
| Dal dí che nozze e tribunali ed are         |     |
| diero alle umane belve esser pietose        |     |
| di se stesse e d'altrui, toglieano i vivi   |     |
| all'etere maligno ed alle fere              |     |
| i miserandi avanzi che Natura               | 95  |
| con veci eterne a sensi altri destina.      |     |
| Testimonianza a' fasti eran le tombe,       |     |
| ed are a' figli; e uscían quindi i responsi |     |
| de' domestici Lari, e fu temuto             |     |
| su la polve degli avi il giuramento:        | 100 |
| religïon che con diversi riti               |     |
| le virtú patrie e la pietà congiunta        |     |
| tradussero per lungo ordine d'anni.         |     |
| Non sempre i sassi sepolcrali a' templi     |     |
| fean pavimento; né agl'incensi avvolto      | 105 |
| de' cadaveri il lezzo i supplicanti         |     |
| contaminò; né le città fur meste            |     |

| d'effigïati scheletri: le madri               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| balzan ne' sonni esterrefatte, e tendono      |     |
| nude le braccia su l'amato capo               | 110 |
| del lor caro lattante onde nol desti          |     |
| il gemer lungo di persona morta               |     |
| chiedente la venal prece agli eredi           |     |
| dal santuario. Ma cipressi e cedri            |     |
| di puri effluvi i zefiri impregnando          | 115 |
| perenne verde protendean su l'urne            |     |
| per memoria perenne, e prezïosi               |     |
| vasi accogliean le lagrime votive.            |     |
| Rapían gli amici una favilla al Sole          |     |
| a illuminar la sotterranea notte,             | 120 |
| perché gli occhi dell'uom cercan morendo      |     |
| il Sole; e tutti l'ultimo sospiro             |     |
| mandano i petti alla fuggente luce.           |     |
| Le fontane versando acque lustrali            |     |
| amaranti educavano e vïole                    | 125 |
| su la funebre zolla; e chi sedea              |     |
| a libar latte o a raccontar sue pene          |     |
| ai cari estinti, una fragranza intorno        |     |
| sentía qual d'aura de' beati Elisi.           |     |
| Pietosa insania che fa cari gli orti          | 130 |
| de' suburbani avelli alle britanne            |     |
| vergini, dove le conduce amore                |     |
| della perduta madre, ove clementi             |     |
| pregaro i Geni del ritorno al prode           |     |
| che tronca fe' la trïonfata nave              | 135 |
| del maggior pino, e si scavò la bara.         |     |
| Ma ove dorme il furor d'inclite gesta         |     |
| e sien ministri al vivere civile              |     |
| l'opulenza e il tremore, inutil pompa         |     |
| e inaugurate immagini dell'Orco               | 140 |
| sorgon cippi e marmorei monumenti.            |     |
| Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo, |     |
| decoro e mente al bello italo regno,          |     |
|                                               |     |

| nelle adulate reggie ha sepoltura         |     |
|-------------------------------------------|-----|
| già vivo, e i stemmi unica laude. A noi   | 145 |
| morte apparecchi riposato albergo,        |     |
| ove una volta la fortuna cessi            |     |
| dalle vendette, e l'amistà raccolga       |     |
| non di tesori eredità, ma caldi           |     |
| sensi e di liberal carme l'esempio.       | 150 |
| A egregie cose il forte animo accendono   |     |
| l'urne de' forti, o Pindemonte; e bella   |     |
| e santa fanno al peregrin la terra        |     |
| che le ricetta. Io quando il monumento    |     |
| vidi ove posa il corpo di quel grande     | 155 |
| che temprando lo scettro a' regnatori     |     |
| gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela |     |
| di che lagrime grondi e di che sangue;    |     |
| e l'arca di colui che nuovo Olimpo        |     |
| alzò in Roma a' Celesti; e di chi vide    | 160 |
| sotto l'etereo padiglion rotarsi          |     |
| piú mondi, e il Sole irradïarli immoto,   |     |
| onde all'Anglo che tanta ala vi stese     |     |
| sgombrò primo le vie del firmamento:      |     |
| – Te beata, gridai, per le felici         | 165 |
| aure pregne di vita, e pe' lavacri        |     |
| che da' suoi gioghi a te versa Apennino!  |     |
| Lieta dell'aer tuo veste la Luna          |     |
| di luce limpidissima i tuoi colli         |     |
| per vendemmia festanti, e le convalli     | 170 |
| popolate di case e d'oliveti              |     |
| mille di fiori al ciel mandano incensi:   |     |
| e tu prima, Firenze, udivi il carme       |     |
| che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco, |     |
| e tu i cari parenti e l'idïoma            | 175 |
| désti a quel dolce di Calliope labbro     |     |
| che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma   |     |
| d'un velo candidissimo adornando          |     |

| rendea nel grembo a Venere Celeste;          |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ma piú beata che in un tempio accolte        | 180 |
| serbi l'itale glorie, uniche forse           |     |
| da che le mal vietate Alpi e l'alterna       |     |
| onnipotenza delle umane sorti                |     |
| armi e sostanze t' invadeano ed are          |     |
| e patria e, tranne la memoria, tutto.        | 185 |
| Che ove speme di gloria agli animosi         |     |
| intelletti rifulga ed all'Italia,            |     |
| quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi |     |
| venne spesso Vittorio ad ispirarsi.          |     |
| Irato a' patrii Numi, errava muto            | 190 |
| ove Arno è piú deserto, i campi e il cielo   |     |
| desïoso mirando; e poi che nullo             |     |
| vivente aspetto gli molcea la cura,          |     |
| qui posava l'austero; e avea sul volto       |     |
| il pallor della morte e la speranza.         | 195 |
| Con questi grandi abita eterno: e l'ossa     |     |
| fremono amor di patria. Ah sí! da quella     |     |
| religiosa pace un Nume parla:                |     |
| e nutria contro a' Persi in Maratona         |     |
| ove Atene sacrò tombe a' suoi prodi,         | 200 |
| la virtú greca e l'ira. Il navigante         | 200 |
| che veleggiò quel mar sotto l'Eubea,         |     |
| vedea per l'ampia oscurità scintille         |     |
| balenar d'elmi e di cozzanti brandi,         |     |
| fumar le pire igneo vapor, corrusche         | 205 |
| d'armi ferree vedea larve guerriere          | 200 |
| cercar la pugna; e all'orror de' notturni    |     |
| silenzi si spandea lungo ne' campi           |     |
| di falangi un tumulto e un suon di tube      |     |
| e un incalzar di cavalli accorrenti          | 210 |
| scalpitanti su gli elmi a' moribondi,        | ~10 |
| e pianto, ed inni, e delle Parche il canto.  |     |
| Felice te che il regno ampio de' venti,      |     |
| Ippolito, a' tuoi verdi anni correvi!        |     |
| ippointo, a tuoi verui ainii correvi:        |     |

| E se il piloto ti drizzò l'antenna<br>oltre l'isole egèe, d'antichi fatti<br>certo udisti suonar dell'Ellesponto<br>i liti, e la marea mugghiar portando<br>alle prode retèe l'armi d'Achille | 215 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| sovra l'ossa d'Ajace: a' generosi                                                                                                                                                             | 220 |
| giusta di glorie dispensiera è morte;                                                                                                                                                         |     |
| né senno astuto né favor di regi                                                                                                                                                              |     |
| all'Itaco le spoglie ardue serbava,                                                                                                                                                           |     |
| ché alla poppa raminga le ritolse                                                                                                                                                             |     |
| l'onda incitata dagl'inferni Dei.                                                                                                                                                             | 225 |
| E me che i tempi ed il desio d'onore                                                                                                                                                          |     |
| fan per diversa gente ir fuggitivo,                                                                                                                                                           |     |
| me ad evocar gli eroi chiamin le Muse                                                                                                                                                         |     |
| del mortale pensiero animatrici.                                                                                                                                                              |     |
| Siedon custodi de' sepolcri, e quando                                                                                                                                                         | 230 |
| il tempo con sue fredde ale vi spazza                                                                                                                                                         |     |
| fin le rovine, le Pimplèe fan lieti                                                                                                                                                           |     |
| di lor canto i deserti, e l'armonia                                                                                                                                                           |     |
| vince di mille secoli il silenzio.                                                                                                                                                            |     |
| Ed oggi nella Troade inseminata                                                                                                                                                               | 235 |
| eterno splende a' peregrini un loco,                                                                                                                                                          |     |
| eterno per la Ninfa a cui fu sposo                                                                                                                                                            |     |
| Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio,                                                                                                                                                         |     |
| onde fur Troia e Assàraco e i cinquanta                                                                                                                                                       |     |
| talami e il regno della giulia gente.                                                                                                                                                         | 240 |
| Però che quando Elettra udí la Parca                                                                                                                                                          |     |
| che lei dalle vitali aure del giorno                                                                                                                                                          |     |
| chiamava a' cori dell'Eliso, a Giove                                                                                                                                                          |     |
| mandò il voto supremo: – E se, diceva,                                                                                                                                                        |     |
| a te fur care le mie chiome e il viso                                                                                                                                                         | 245 |
| e le dolci vigilie, e non mi assente                                                                                                                                                          |     |
| premio miglior la volontà de' fati,                                                                                                                                                           |     |
| la morta amica almen guarda dal cielo                                                                                                                                                         |     |
| onde d'Elettra tua resti la fama                                                                                                                                                              |     |
| Cosí orando moriva. E ne gemea                                                                                                                                                                | 250 |

## Ugo Foscolo - Dei Sepolcri

l'Olimpio: e l'immortal capo accennando piovea dai crini ambrosia su la Ninfa. e fe' sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto cenere d'Ilo: ivi l'iliache donne 255 sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando da' lor mariti l'imminente fato: ivi Cassandra, allor che il Nume in petto le fea parlar di Troia il dí mortale, venne: e all'ombre cantò carme amoroso. 260 e guidava i nepoti, e l'amoroso apprendeva lamento a' giovinetti. E dicea sospiranda: - Oh se mai d'Argo, ove al Tidíde e di Läerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta 265 ritorno il cielo, invan la patria vostra cercherete! Le mura, opra di Febo, sotto le lor reliquie fumeranno. Ma i Penati di Troia avranno stanza in queste tombe: ché de' Numi è dono 270 servar nelle miserie altero nome. E voi, palme e cipressi che le nuore piantan di Priamo, e crescerete ahi presto di vedovili lagrime innaffiati, proteggete i miei padri: e chi la scure 275 asterrà pio dalle devote frondi men si dorrà di consanguinei lutti. e santamente toccherà l'altare. Proteggete i miei padri. Un dí vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre 280 antichissime ombre, e brancolando penetrar negli avelli, e abbracciar l'urne, e interrogarle. Gemeranno gli antri secreti, e tutta narrerà la tomba Ilio raso due volte e due risorto 285 splendidamente su le mute vie

## Ugo Foscolo - Dei Sepolcri

| per far piú bello l'ultimo trofeo        |     |
|------------------------------------------|-----|
| ai fatati Pelídi. Il sacro vate,         |     |
| placando quelle afflitte alme col canto, |     |
| i prenci argivi eternerà per quante      | 290 |
| abbraccia terre il gran padre Oceàno.    |     |
| E tu onore di pianti, Ettore, avrai,     |     |
| ove fia santo e lagrimato il sangue      |     |
| per la patria versato, e finché il Sole  |     |
| risplenderà su le sciagure umane.        | 295 |